# LA PROVINCIA DEL FRIULI

## POLITICA - AMMINISTRAZIONE - LETTERATURA - VARIETÀ

Esco in Udino tutto le domeniche. Associazione annua L. 10, de pagarei anche per semestro con L. 5, o per trimostro con L. 2.50. Per la Monarchia austro-ungarica annui floriai quattro. L'Ufficio della Direzione è situato in Piazza Vittorio Emanuele, iliva del Castello Casa Dorta presso lo studio del Notajo dett. Puppati.

I pagamenti si fanno in tidine, o per mezzo di caglia pastale intestato all'Amministraturo del Giornale signor Emerico Morandini, in via Mercerin n° 2. Kunneri separati contesimi 20. Per le inserzioni nella terza pagina contesimi 25 alla linea; per la quarta pagina contesimi escario.

Per il giorno di S. Silvestro tutti usano di pagare i piccoli debiti. Or ricordando siffatta lode vole consuetudine, preghiamo un altra volta i Socii della Provincia del Friuli a saldare il loro conto a tutto quel giorno col signor Emerico Morandini Amministratore.

Ripetiamo anche che esso signor Morandini ha trasferito il suo studio in Via Cavour N. 24 pianterreno della Casa Luzzatto. Quindi minore l'incomodo per chi si recherà a fargli una visita.

## Dalla Capitale

Corrispondenza ebdomadaria.

Rount, I dicember.

Anche nella settimana che sta per spirere, la Camera consumò il suo tempo ne' preparativi della sessione. Duole a parecchi Deputati, vonuti qui con le migliori intenzioni del mondo, che le seinte sieno brevi; e auchie questa volta si rimarcarono nolle lacune e malti difetti nel Regolamento dello Camera Orienti supra correcci il disderio di una Camera. Quindi venne espresso il desiderio di una riforma radicale di esso per dare al lavoro negli Uffici e alle sedute pubbliche quell'assetto che, senza Offici e allo sedute pubbliche quett'assetto che, senza discapito della discussione, permetta di abbreviare le sossioni. Oltrechè nelle sale di Montecitorio, di codesto bisogno e di codesta opportunità tenne parola la stampa; quindi tenete per fermo che vi si provvederà ben presto.

Ogni giorno arrivano muovi Deputati, e l'altro ievi fu rimarcata la presenza degli onorevoli Minghetti o Sella, di cui nell'altina mia lettera notavo l'assetza. Aozi viddi il Minghetti (lo indovincrestaf) in intima colloquio col Depretis, e seduto (mentre

in intimo colloquio col Depretis, e seduto (mentre facevasi l'appella) proprio al banco dei Ministri. Da ciò vi sara facile argnire come i capi della Maggiocio vi sara acine arginire come i capi acità maggio-rauza, i verì capi politici, non sieno uomini da te-nero il broncio come il vulgo de' gregarii. Del resto alla Camera, e nella conversazioni private, in pochi giorni i novellini Deputati ed i provetti Ona-capoli sono vanuti a quel fase a giand des confipochi giorni i novellini Deputati ed i provetti Ona-revoli sono renuti a quel fare e a quel dire confi-denziale como s'usa tra amici; anzi taluni comin-ciarono già a trattare i nuovi Colleghi con quel ta alla Zuarchera, che esclude ogni etichetta. Au-gurio di aninai concordi per il bene del paese. Compiuti i lavori preliminari, adempiuto all'ob-bligo di rispondere al discorso della Corona, inter-venute le Rappiescotanze della Camera alle mesto

#### APPENDICE

## I CARNEADI E I SEMIDII CADUTI

lo speravo che passata che fasse la robanta del paese, la si sarebbe finita i Signori no; le eleziani politiche avizanno una lunga coda!

Ci sono circa cento elezioni più o meno contrastate..., ma di queste se ne incaricano la Commissione parlamentore e la Camera. — Ci sono più di contra degicol depois a righte ma prima dio sione parlamentare e la Camera. — Ci sono più di trenta elezioni dappia e tripte; ma, prima che spiri l'anno, o in gennaio, si faran le obezioni suppletorie, e ripasserà la rolontà del paese. Tutto ciò è il manco male dolla sullodata coda. Il peggio si è che i Semidai caduti seguitano a vociore contro i deputati novellini o Carneadi, come li intitolano ricordando la scionta meraviglia addinostrata a questo nome da un personaggio dell' immottale romanco del Monzoni. questo nome da un manco del Manzoni.

manco del Manzon.

Una volta i Moderati parlavano e scrivovano in questi sensi, « Doventate Maggioranza, signori Sinistri, e allora comanderete vol e farate prevalera le vostre idee ». Una volta dicevano: « Sta bene the ad ogni elezione sorgano Deputati movi, e che

cerimonic per onorare la memoria della Duchessa d'Aosta e del Duca di Galliera, comincierà quello che propriamente dicesi Invoro parlamentare. Ma se a Natale sarà compiuta la approvazione dei bilanci, la Camera avrà bene inspiegato il suo tempo.

E l'on. Depretis vuole evitare l'esercizio provri-sorio, memore di quanto si ha gridato contro di esso nollo passate sessioni. Il che sarà per fermo un'utile riforma alle consuetudini della Camera.

esso nollo passate sessioni. Il che sarà per fermo un'utile riforua alle consustudini della Camera. Ma so esisto huon volere nei Ministri, non so come verranno initati dagli Onorevoli, e specialmente da quelli dell'Opposizione. Già si apparecchia, a proposito do' Bilanci, le solito interpellanze; se non che abituandosi gli Oratori a dire il solo necessario, non si andrà tanto per le lungho.

Nel Bilancio preventivo del Depretis sapete già che si presenterà un vantaggio di dodici milioni da crogarsi a pro degli impiegati, pei primi lavori del Tevre, in ferrovio ed in opere pubbliche. Bravo signor Presidente: su, ditelo anche voi, Friulani, che aveste in quest' autunno una visita del buon Depretis, il quale poi deve essere anesso l'uomo più beato del mondo, perchè vittorioso col suo programmu, perchè annuogliatosi di recento con una amabile donna, e perchè pel capo d'anno avrà dal Re il regalo del gran Collare dell' Annunciata i Deputati compongasi la principal Commissione permanente, quella del Bilancio, e avete riconoscinto in quale properzione vi sia entrata l'elemento di Opposizione. Or vi so dire che, sebbene il Lanza non sia stato eletto, l'Opposizione non si lamenta d'essere stata trattata mate. Il che non oserei asserire per altre Commissioni, e specialmento per quella sulle elegioni, in essa preponderando i mini-

d'essere stata tratian male. Il che non oserei as-serire per altre Commissioni, e specialmento per quella sulle elezioni, in essa preponderando i mini-steriali. Ma a poco a poco la Camera si imprati-cioni in cui s'attrora, saranno mantonulo. In una seduta della Maggioranza il Depretis ed il Nicotera confermarono le loro idee riguardo al-l'ordine dei lavori della Camera. Le riforme tribu-laria aventana la uracadarra a tra la regionara.

tarie avranno la precedenza, o tra le prime verrà discusso il Progetto di legge sulla ricchezza mo-bile. Ai Deputati fu già dispensata la Relazione hile. Ai Deputati fu già dispensata la Relazione sulle riforne alla Legge provinciale e commune, e presto sarà pronto il Progetto di Legge sul decentramento, ed altri di non minore importanza. Dunque ritenete che la presente Legistatura sarà feconta di benefici pel paese. Ve te ripete, e vi prego di rafferorare in questa speranza gli amici. Pur troppo è vero che la morte del duca di Galliera disturberà alcune paposte del Depretis e del Seismit - Boda rignardo una specie di Regia per Pesercizio delle lerrovie e rignardo un' operazione economica-finanziaria per abolire il corso forzoso. Ma se le disturberà pel momento, non è a credersi che se ue sia dimesso il pensiero.

Vi confermo una notizia già data in aria di mi store da qualche giornale, ed è che si scoprirono abusì e fredi nell' amministrazione del lotto e delle poste. Male, e molto male; ma a codesto, e ad altri mali, non si porrà rimedio se non con l'uspre

altri mali, non si porcà rimedio se non con Pussore stretta giustizia, in egni occasione, con gl'impie-gati e col migliorarne la sorte. A ciò tutti i Mi-

nistri stanno pensando, e sarà opera savia o bene-fica per il decoro dello Stato e per la moralità pubblica.

i più vecchi, gli nomini della prepanzione, dieno luogo si giovani che dovranno continuare le tradi-zioni nazionali ecc. ecc. »

Si diceva e si seriveva così. Ma adesse che il fatto è compinto proprio così, non si vuoi dar tregua alle rampogne, e segnita il brentalio coutro la vera ingratitudine degli Elettori; e se non minacciano il finimondo; dobbianno ringraziarii.

Ma c'è lealtà in unto questo? c'è ginstizia?

lo non ho buono in mano di certo per gindicare de'eriterii elettorali di unti i cinquecentotto Collegi d'Italia. Ma non è ardua cosa lo immaginore che ovunque sinsi pensato ed agito come si pensò e si agli nella Patria del Friuli.

Taluni avran detto tra se: « con codesto lungo e profondo mulcontento amministrativo che angustia il paese, la si deve finirla, e la si finisca una bella volta. Mutinsi i reggitori, e veggasi che sappian diceva e si scriveva così. Ma adesso che il

il paese, la si deve finirla, e la si finisca una uconvolta. Mutinsi i reggitori, e veggisi che sappian fare quegli altri. Già che avvenga di peggio egli è cercai impassibile s.

fare quegli atri. Già che avvenga di peggio egli è ormat impossibile ».

Aftri avramo riflettuto che se il governare la è una cuccagna, non la sarebbe giustizia che simile euccagna spettasse sempre ad un Partito. E se la responsabilità del governo è un peso, elbeme il peso ia sopportato per qualche tempo eziandio dal Partito che sinora ne andò esente.

Pei solamavano: « L'Italia, la patria del Macchiavelli, non produrri ora nesson nomo di genio

INDIRIZZO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI AL RE

Nella tornata del 28 novembre l'onor, Correnti lesse l'indirizzo a S. M. in risposta al Discorso della Corona, che, applaudito ed approvato dalla Camera, sarà presentato oggi a Vittorio Emonuele nel Palazzo del Quirinale da una Commissione composta, oltre il Presidente, degli anorevali Manzoni, Nervo, Carini, Alli - Maccarani, Salami-Oddo, Sipio, Manzi o Genola.

Esso è del seguente tenore .

L'Italia, usa da lunghi anni ad associarsi a tutte le gioio e a tutte le speranze dell'augusta Vostra Casa, vede oggi con nuova ammirazione come Voi sapele trarre anche dal dolore argonento per darci nobili osompi di operosa rasseguazione. Il nome della Principessa, di cui piangiamo la perdita, ri-marra nella storia austero ricordo d'amore e di

marra nella storia austero ricordo d'amore e di virtù. Essa fu maggioro delle sue fortune, e degna dell'eroica Famiglia a cui venne assunta. Voi, Sire, accogliendo con aperta e incoraggiante fiducia i movi eletti della nazione, avote loro addi-tata la via del dovere, mostrando come sapete com-piere il Vostro. Noi ci sforzeremo di rispondere piere il Vostro, Noi ci sforzeremo di rispondere alla Vostra aspettazione. Linga cil ardua è l'opera alla quate Voi ci confortato, e che la votontà nuzionale ci impone. L'eredità di lavoro lasciatori dalla precedento Legislatura, già per sò stessa ci avrebbe inposto un'assidua operosità: discutere i codici, che ancora mancano a dar compiuta l'unificazione, lagielativa, ponderen, i micul trattati di commercio, riordinare il servizio delle posto oftreparine, a delle negre strade forrate estenderen estenderen estenderen commercio, norumare il servizio delle poste ome-marine, e delle nostra strade ferrate, estenderce i benefizi a quelle parti d'Italia, che ancora ne di-fettano, stabilire e mantenere l'equilibrio effettivo del bilancio.

del bilancio.

A questo compito, già si grave, si aggiunge ora la felice necessità di affrontare il grave tema propostori dalla M. V.: quello di rivedore tutto l'edificio governativo per ridurne a robusta somplicità i congegni, altargare il campo delle franchigie ammistrative, e ricondurre la Stato al suo naturale ufficio di tutore e mallovadore delle pubbliche libertà; e l'altro non meno difficile, aè meno urgente di attenuare i disagi delle esazioni, e le sproporzioni delle graveza pubbliche, sonza discapito del Tesoro nazionale. del Tesoro nazionale.

dei l'esoro nazionale. la quest'opora di ritocclii e di compensi noi ci sudicremo di precudere canti e avvisati, deside rando di poter meritara alla nostra volta la onorata rando di pole di citata ana mosto di comandi restimonianza, che Voi, Sire, avete resa alle precedenti Legislature, le quali chbero la glovia di autarri a ricostituire l'anità nazionale. Così sia riservata ai nostri sforzi la fortuna di poter liberare il paese dai disordini del corso forzato, e di rassinclo

alla sua economica rigenerazione.

Per raggiungere questa meta, a cui V. M. c'invita, è necessaria la pace. Nei confidiamo che il senno del Vostro Governo, in mezzo a gravi difficoltà, da gran tempo preparato e prevedute, saprà mantenerla: ma noi sappiamo che il Be e il paese veglione una pace onorata e sicura; e però accoglieremo confi-

nell'arte del buon gorerno? E perchè ci fermereme noi ad anunirare in perpetuo que niccoli-graudi là, salva la reverenza ai pochi che la meritano per loro ineccepibili benemerenze? Forse non la é l'occasione che produce gli nomini? Mettiamo dunque parecchi noll'occasione di provarsi nelle pubbliche faccande... e chi ne dice che tra questi novelli non sarà per sorgere un secondo Cavour? E chi ne dice che, mutati i suonatori, non si avrà musica nuova?

A codeste riflessioni aggiungevasi la molta nojo A codeste riflessioni aggiungevasi la molta nojo in cui oravamo tuffati circa parecchia pretese colebrità, delle quali talune celebri per fana scroecata. Nel 50, nel 60, nel 60 quelli che proclamavano di aver fatta l'Italia, si gittareno, come cani ad un osso, alla conquista del potere. E ci apparvero orgogliosi, horiosi, impertinenti, e quasi subito invisi, se non odiati. Quindi la baldoria delle Consorterie, e le befie e gli impreperii di quanti non avevano l'animo di adulare, o la schiona pregevole davanti i Samidii.

non averano V animo di adulare, e la schiena pre-gevole davanti i Semidii.

O poveri idali di creta, o Semidii caduti, la lezione è dura, ma la vi sta bene. Sapete voi chi non cade mai? Ron cadona coloro che, ad esser grandi, non abbisognatio dal vulgar plauso; coloro che si sono conservati al culto della scienza e della vietà; coloro cui assicura la coscienza!

Pui, poi, era forse soverchia la fiducia nella

denti la proposte intese a conchindera il movo ordinamento dell'esercito, a rifundere la merineria, a rafforzare dei necessari munimenti le frontiere. Forto della sua postura geografica, e juit della sua lealià, della sua fedeltà ai trattati, della sua devozione pei veri interessi della civiltà europea, l'Italia desidera di potersi tutta consecrare ngli studi od el laroro: ora per questo essa sente che deve esser tanto-forte, da poter rimanere dintro le sue Alpi, e sotto la guardia del suo valoroso esercito, paziente, prudente Perciò essa como desidera la pace con tutti, deve

V. M. ha pronunciate, ci annunziano, e noi la sapet-tiamo con impazienza, nuove proposte di leggo, che esplichino, colle necessarie riscrve, le condizioni apposte alle libertà già si largamente consentite alla Chiesa cattolica.

alla Chiesa cattolica.

Ne meno accetti ci saranno i nuovi disegni per diffundere con più sollicola efficacia. Pistruzione popolare, prima conditione di libertà vera e che renderanno agevoli e naturali i provvedimenti da Voi con si magnanima fiducia provocati per la riforma della legge elettorale, la quale ora troppo parcamente misora il diritto elementare del voto ai cittaolni, che pur sono chiamati a sovvenire la patria con cittaolni, che pur sono chiamati a sovvenire la patria con citaolni, che pur sono chiamati a sovvenire la patria con citaolni, che pur sono chiamati a sovvenire la patria con citaolni, che pur sono chiamati a con con con con con con con con control control con control control con control control con control control con control con control con control con control con control con control control con control control con control control con control con

cittadini, che pur sono chiamati a sovrenire la patria coli tributi, e a difenderla colle armi.

Siret Voi l'avete detto: la muova Logislatura la la missione di mottere mano alla rifurno amministrativa, o di cominciare la liberazione economica. Naturale, che dopo avere fatto el edificato a dettato degli eventi, si rivogga e si corregga a scuota d'esperienza. Noi non portevemo certo sull'opera dei nostri pradecessori, sui quali Voi avete pronunciato un giodizio che sarà ratificato dai posteri, naciato dai proterio dei controla di con ciato in guanzio che sara l'atticato dai posteri, ma-mono intiverente e frettolosa. È ci stra sempre l'impri n' printare e boccone ammonimone del cin' V. M. ci esortava a gara di pazienza è di sin-cerità, quella voce, che nei giorni dell' abbandono e del doloro ha insegnato la speranza ai nostri pooofi, non avra invano racco nandato, nei giorni della fortuna, la santa concordia degli intenti, e la nobile emulazione dell'onore.

## I nostri Deputati.

Cli onorovoli Doputati del Frini di parto progressista sono iutti a Montecitoric. Ne diamo la gradita not zia ai loro Elettori... e a que' Giornali moderati tanto inquieti perchè taluno obbe ritardata di qualche giorno la partenza dal uatto loco.

partenza dal natio loco.

Eppuro que' Gorradi potevano risparmiarsi l'inquietudine, dacchè ognun sa come i primi dicci giorni sono occupati dalla Camera nei preparativi della sessione. E qual maraviglia se tatuno de' nostri Ouorevoli abbia abbianguato di que' giorni, ne' quali la sua presenza a Montecitorio non poteva tornar utile a niente, per porre in ordine le cose sue e far il bagaglio? Noi ci ricordiamo henissimo come nello passate Legislature i nostri Deputati del Partito avversario non orano medello di diligenza, e come qualcuno di que' signori si genza, e come qualcuno di que' signori si

bonarietà di quelli che vi avevano collocato in bonarietà di quelli che vi avevano conocato in alto. È non pensaste che stando in alto, si è di più asservoti e criticati? Ora se io avessi va-ghezza di esaminare la vostra vita pubblica, come starenuno coi conti? Ringraziateci pintostochè dir corna di noi, che a qualche partita demuno di frego. Dunque zitti, e se per caso un giorno tornerete su, e allora a voi a tener altra regela, altri modi, altro costume.

costume.

E sensate se rido; una siete voi che mi fate ridere cal brontolarui di Caracada. I Garnendi vo l'hanno fatta, e son montati in sella, mentre voi, scavaleati, giacete sul lastrico. Del resto, quel nome sulle vostre labbra suona male. Nessuno dei nostri (sappiatelo) è proprio un Garneade per color, che o enerano del sull'agio.... è qualenno di loro se non l'ha fatta, darà uno mano per racconciava l'Italia, che di racconciavanti abbisogna assai assai. A Abantecitorio i Caracadi del Frinti vedran come nicean he cose i e mando avran studiato il tereno. A abungement i Editanti del relini vetran conte piegan le cose; e quando avran studiato il terreno, non dubitate, e Sociidii, che ci forsano accorti del loro esser dentro alla grande anla. E voi, Somidii pettegoli restati fueri della porta, forse forse sarote astretti a l'atter le mani ad un Carneade paesano!

facessero vedere in Mercatovecchio quando la Camora sedeva per quistioni importantissime; come alfri corressero su e giù a vedere i'l tàlia, ed altri infine non si movevano da casa, se quando erano chiamati per telegrafo dal

Ministro... a volare pei Ministero. Noi, logici nella lode come nel biasimo, te-nevamo conto eziandio della diligenza de nostri Deputati, ed i lettori della Propincia ri-corderanno poi le nostre note settimanali, la cui di egal loro detto od alto rendevasi ragione. E così dovrebbe ognor fare la stampa; e poichè dal 20 novembre incominciammo una partità nuova, sta bene che resti aperta, per ogni Deputato, tiuo alla fine della sessiono. Infatti è obbligo della stampa aiutare gli Elet-tori a conoscero le gesta de loro Rappre-

Per oggi non abbiamo altra notizia a dare se non che quella di essere l'on. Billia Depu-tato di Udine stato eletto membro della Commissione permanente per le petizioni. E ci rallegriamo come d'un bel principio, poichè per codesta nomina raccolse centocinquanta voti. Per un Deputato novello, e appena giunto a Montscitorio, codesta nomina è già uo seguo a Montacitorio di diatinzione.

Riteriamo che i nostri Deputati per qualche tempo s'accontenteranno, como usano gli uotempo s accontenterano, como usano gri un-mini prudenti, di studiare il terrono, e che solo su argomenti di speciale competenza prenderanno la parola negli Ufficj. Però agli onorevoli Billia, Fabris e Verzeguassi man-diamo un grazio per avero, appona arrivati, raccomandato un nostro interesse provinciale raccomandato un nostro interesse provinciale al Ministro Depretis, cioò il prestito a favore del futuro Consorzio pel Ledra. In altra occasione, non v'ha dubbio, eglino si faranno valero, e taluno di essi parlerà anche alla Camera, quando ritenesse la sua parola non vaca nella discussione delle leggi o di argomenti utili per la Nazione.

## LE RIFORME COMUNALI E PROVINCIALI.

(Vedi il Numero 47)

Completiamo l'enumerazione delle proposte che fa la Commissione per la riforma della Leggo co-munale a previnciale.

Per attuore intigramente il concetto pel quale Impiegati degli uffizi governativi incaricati di invigilare sull' amministrazione comunale, e culoro che ricevono uno stipendio o salario dalle istituzioni amministrato dal amministrate dal comune, si propone di negare la eleggibilità anche agli impiegoti degli uffizi provinciali ed a colore che ricevone stipendio dalle istituzioni sussitiate dai comuni.

La Commissione ha pure svolte i suoi studi al grave argomento della competenza a conoscere dei

ricorsi in materia elettorale

Sui ricorsi entatria elettorato.

Sui ricorsi relativi alle iscrizioni nelle liste elettorali, secondo l'art. 36 della vigente leggo, pronunzia il prefetto, sentita la Deputazione provinciale, la quale, per virtà dell'art. 47, la le aggiunte nelle listo stesso o le radiazioni apportune; a contro queste decisioni è ammesso il ricorso alla Corta d'Appeilo e quindi alla Cassazione. Secondo le proposte della Commissione, i ricorsi concernenti il diritto elettorale esser deveno risoluti dalla Corte d'Appello e quindi dalla Cassazione; e qualti contro distributiva li altre concerne di cassazione; e qualti contro distributiva li altre concerne di cassazione; e

quelli contre qualsivoglia altro errore o irregularità, dalla Deputazione provinciale, al oni presidente, invece che al prefetto, esser devono le liste rimesso invece che al prefetto, es dalla Giunta municipale.

I ricorsi poi possono ersser fatti, come attual-mente, dal cittadino direttamente interessato, da un mente, dal cittadino dirottamente interessato, ua in-terzo o d'ufficio; ma si propone cho non venga altrimenti richiesto il deposito di lire 10 ora pre-scritto dall'art. 34; parendo che nelle presenti condizioni, lo zelo dei cittadini per l'osercizio dei propri diritti nell'interesse della cosa pubblica, piuttostochè di remora, abbia mestieri di stimolo.

La Commissione, mentre propone di variare l'attuale determinazione del numero dei consiglieri in rapporto alla popolazione, fissando che il Consiglio comunale sia composto di ottanta consiglieri nei comuni che hanno una popolazione superiore a dugontomila abitanti (invece di 250 mita); di sessanta diagontomia abitanti (invece di 250 mila); di sessanta nei comuni che hanno una popolazione superiore di cinquantamba (Invece di 60 mila); di quaranta noi comuni in cui la popolazione supera i trentanila abitanti; di tranta in quelli in cui la popolazione supera i 10 mila abitanti — propone pure una disposizione più precisa intorno al modo di riparto dei consiglieri provinciali per mandamenti.

La Commissione viole che ciascun mandamento elegga tanti consiglieri quante volte il numero dei suoi abitanti comprende il quozionte risultante dalla divisione della popolazione complessiva della pro-

divisione della popolaziono complessiva della pro-vincia per il numero dei consiglieri ad essa assegnati A ragion d'esempio, una provincia di 540 mila abitanti

A ragion d'asompio, una provincia di 540 mila abitanti dovendo eleggero 50 consiglieri provinciali, arrebbe un quoziente di 10,800; uno dei suoi mandamenti con 28 mila abitanti eleggerebbe 2 consiglieri, un altro con 37 mila ne oleggerebbo 3.

Tenuta ferma l'obbligatoricià delle sessioni dei Consigli comunati nella primavera e noll'autunno per deliberare intorno ad alcuni affort che per manifesti motivi d'indole amministrativa esser delibono risoluti entre certi termini, la Commissione ritiene non abbastanza giustificati gl'impedimenti posti dalla

legge attuale alle altre riunioni che ceputa dover essere libere, quando paiano necessarie alla Giunta, ad una terza parte dei consiglieri od al profetto. E rispotto alle adunanze di seconda convocazione.

la Commissione stimerebbe prudente il portare da 24 a 48 ore l'intervallo che deve trascorrere fra questo e quello di prima convocazione non riuscite valido per difetto di numero, ne vede il motivo valido per difetto di numero, ne vede il motivo per il quale la vigento legge non abbia esteso ai Consigli comunali, come ora si propone, la scrizione dell'art. 160 relativa di Consigli pre la preciali: pel quale la legalità delle adunanze di se-conda convocazione è subordinata all'intervento di un terzo doi consiglieri.

Rispetto alle cause d'incleggibilità a deputato provinciale, la Commissione ha maturamento esa

minato se convenisso riproporre quella proposta dal ministro Lanza rispetto ai membri del Parlamento. Senza disconoscere la gravità degli argomenti de-sunti dalla fontananza dei luoghi eve l'uno e l'altro afficio activo dese accessiva. ufficio essero deve esercitato e dalla diversa natura degli affari stessi, l'uno amministrativo, l'altro nolitico. la Commissione non ha stimate convepontico, la Commissione non na stimato conve-niente far sua quella proposizione, la quale po-trebbe privore le amministrazioni provinciali di especti amministratori, di cui non si ba per anco dovizia in Italia. La Commissione però crede che si delibano dichieraro ineleggibili a consiglieri provinciali i sindaci dei communi della provincia, gli assessori e gli amministratori delle opere pie, non parendo conveniente cho a costituire il Collegio vente l'autorità tutoria sia chiamato chi ha parte attiva nelle amministrazioni.

Altre ed importanti riforme propone la con-missione, come quella importantissima il dare al-l'amministrazione comunale e provinciale la fa-coltà di ricorrero contro le decisioni del prefetto alla R. Casto d'Annello con che si consegue il dopalla R. Corto d'Appollo con che si consegue pio scopo: di far compire la risoluzione de cui l'atto controverso si riferisce presso il luogo ov'esso chbe vita, ed aver deve esceuzione, e di subordinare at giudizio dei tribunali una vertenza di natura ginridica qual è quella concernente l'osservanza o no delle preserizioni della legge intorno ai confini entro i quali deve essere ristrotta l'azione della ampiristravia compania a progradali a alla dello amministrazioni comunali o provinciali ed alle forme che esse devono osservare.

forme the esse devone esservare.

La Commissione termina col raccomandare allo studio del governo l'idea dei Consorzi di comuni e di provincie intesi a compiere diverse funzioni meglio di quet che lo possano sia il governo, sia la provincia, sia il comune.

«I Consorzi permanenti dei piecoli comuni senza che questi perdano inticramento la loro autonomia, il Consorzi permanenti estativati di provincia,

permanenti e transitorii di provincie e per provvodere stabilmente o provviso-cci e funcioni (con denune, ciil ie fun di comuni forze, se isolate, non basterebbero, compariscono alla Commissione, come comparvero sompre e dovunque oi propugnatori del decentramento, condizioni necessarie per operarlo con vantaggio della cosa pub-

Operando altrimenti, si rischia di vedere o tosto o tardi invocato a rovescio che al governo sieno date certe funzioni che pur troppo sarchbero alla lunga insostenibili pei comuni e per le pro-

#### PRONOSTICI E LAMENTAZIONI

#### dt Profett a spasso.

Coloro che per tanti anni sotto l'appellativo di consorti timoneggiarono lo Stato ed ebbero mano nelle grandi e nelle minime faccende, non addimostrano di saper quietarsi al voto della Nazione e con pessimo vozzo s'indu-striano di seminare in diffidenza ed il malcontento. E poiche alla Camera sarebbero in pochi e probabilmente inascottati (nè aucora sursero poi quistioni, che diano loro l'opportunità a sfoghi del male umore), passarono la parola ai Pubblicisti del Partito, i quati, atteggiati a Profeti di cattivo angurio, già immaginano con la fervida fantasia l'Italia prossima a piombare nell'abisso.... se a lei consorii pronti ad accorrere per impedirne la letale caduta. Voli di fantasie malate, ma indizio certo che l'Opposizione, contro il parere pubblicamente aspresso dal suo Capo, rere pubblicamente ospresso da mira a farsi turbida ed ingiusta.

Siuora la Camera non si occupò d'altro se non dei preparativi per la sessiono. Ebbene, ogni atto, anche il più innocente, della Magogni atto, anche il più innocente, della Mag-gioranza, fu già fatto segno ad acerbo cen-sure e a critiche maravigliosamen(o sottifi. E ancora codesta Maggioranza non era seduta sui suoi scanni che la si proclamava divisa e

dissenzionte!

alssenzionte!
È troppo, signori Pubblicisti avversarj, è troppo; e da voi, Profeti a spasso (perchè gli Elettori vi niegarono il loro suffragio), da voi cho l'avete fatta, Italia aspettavasi maggior dignità.

gior digatta.

Quali pronostici, se avete un po' di logica, ragionovolmente potreste cavare dalla situazione? Soltanto quelli che noi più volte abbiamo emesso quali conseguenze dello studio spregiudicato di essa.

E questi pronostici stanuo per il bene, non vid tel denno della perteri initiaggia i considerato di essa.

già pel danno delle nostre istituzioni. Infatti, al postutto, le riforme che prime saranno di acusse alla Camora, dicovate di volerle anche voi; anzi vi piacque soggiungere che l'idea

primigenta di quelle riforme è vostra. Dunque come mai quello che sei, cinque, tre anni ad-dietro era un bene, doventera un male solo

come mai quello che sei, cinque, tre anni addictro era un bene, doventerà un male solo perchè altri se ne fa oggi l'apostole?

E perchè vi duole che il paese abbla voluto esso comporre quella Maggioranza, a sostegno del Governo, dacchè per l'ostinazione partigiana codesta seria Maggioranza non fu possibile nelle ultime Legislature? Forse non è saviamente provveduto per essa ai meccanismo costituzionale? Noi, vedete, opiniamo che el, o ce ne raliegriamo cel paese.

a che supporre continui screzi e dissensi nel Ministero, e annunziarli al Paese con rea complaccaza? Forse ne' passati Ministeri esi-stette ognora il perfetto assenso, in ogni quistione, fra tutti i membri che li compone-

quistione, fra tutti i membri che li compone-vano? Ma allora voi vi mostraste irati e stiz-zosi ogni qualvolla la stampa d'opposizione rivelava codesti segreti. Perchè dunque, cadete voi (e falsando le cose) nella stessa pecca rimproverata un di agli avversari? I cattivi pronostici e le querimonie dei Profeti a spasso fanno comprendere quanto delga a certuni la perdita del potere e dolle godute influenze. Ma se ciò, da parte loro, è a considerarsi quale indizio di animo ingene-roso; non sarà mai che il Paese si turbi per roso: non sard mai che il Paese si turbi ner codeste querimonio e per pronostici figli del dispetto

Il Paese ha seguito un criterio e un senti-Il Paese la segnito un criterio e un senti-mento nell'atto di adempiere al proprio di-ritto. E se tutti possono errare, non è lecito di proclamare, prima che i fatti le provano, che il Paese abbia errato.

#### RIFORME GIUDIZIARIE.

Del Ministero di Grazia e Giustizia abbanno ri-cevato il Progetto del -Codice Penale del Regno cevata il Progetto dei -Codice Penale del Regno d'Italia compilato, giusta i lavori della Commissione istituita con Decreto dei 18 maggio 1876, dal Ministro Mancini, e della quale fanno parte i più distinti gioreconsulti italiani, quali il Carrara, il Conforti, PEllero, il Buccellati, lo Zuppetta, ecc.

Se non ci facesse difetto lo spazio, vorremmo presentare una rassegna di tutti gli omendamenti che sono stati proposti da questa Commissione; ci limitiamo ad accennarno qualcuno dei principati.

limitiamo ad accennarno qualcuno dei principali. Nella scala penale fu ad unanimità deliberato di quello dell'ergastolo a vita.

La pena dell'interdizione di pubblici ufizii, che

era statu ammessa come perpetua, socondo gli ulti-mi emendamenti potrebbe essere anche temporanea ed avere la durata di cinque a quindici anni.

"Rells graduazione delle pene sono due le inno-vazioni introdotte: la prima di una maggiore lati-tudine di ciascun grado di pene, giacche nel pro-getto approvato dal Sonato essendosi moltiplicati opo i gradi, erano per necessità molto angusti on lasciavano sufficente larghezza si magistrat nell'applicazione della pena; la seconda di avera ri-pristinato il sistema segnito anche dal codice in vigoro, secondo il quole il massimo del grado infe-

vigore, secondo il quale il massimo del grado inferiore à uguale al minimo del grado superiore.

Le incapicità di testure e di deporre in giudizio,
che erano nel precedento disegno anuesse alla pona dell'orgastole, non figurorebbero più tra le conseguenze di questa pena. Le incapacità da cui sarebbe solo colpito ti condannato all'ergastole, sarebbero quelle della interdizione dai pubblici nificii e
della privazione della potesta patria e dell'autorità
moritale. maritale.

In tutto le pene, comprese le pecuniarie e le surrogate ad esse, sarolibe sempre e per intero com-putato il carcare preventivo, a differenza del sistema scano, di computario nelle sole condonne a pene restrittivo della libertà, ed in una misura diversa a seconda della natura dei reati e delle pene. La a seconda della nautra dei tecti è delle pane. Ca commutazione della pena pecuniaria in pena restri-tiva della libertà è anancssa, ma col ragguaglio di un giorno di carcere per ogni 25 lire di multa o di

Non fa d'nopo di aggiungero quanto le suddette innovazioni sieno informate a principii più larghi e più liberali delle leggi vigenti e di quello finora pragettate. La libertà individuale vi è meglio apmeglio apprezzata e rispettata; l'applicazione delle pene vi si appalesa più conforme alla natura ed al carattere della capressione, e più rispondente agli alti fiui della giustizia punitiva.

L'istituzione della liberazione condizionalo dei

condannati, amnussa ormai in tutte le più recenti legislature penali, e scritta pure nel precedente dilegistature penant, e scritta june nei precedente di-segno di legge, sarebbe mantenuta, e meglio ordi-nata e regolata, poiche il concaderla non dipende rebbe esclusivamente dal potere esecutivo; ma si richiede anche il parere motivato della Sezione di Accusa, ove è situato il luogo di pena in cui trovasi il conflaunato.

Ugualmente liberali e più conformi alle odierne esigenze della scienza sono le teorie addottate circa i difficili problemi della imputabilità penale, del reato tentato o mancato, del concorso dei reati e rento tentato o mancato, del concorso dei reati e dei delinquenti, e circa l'estinzione dell'azione pe-nale e delle pene.

Non potendo, como vorremmo, esaminare a parte il progetto del nuovo Codice Ponale, el limitiamo intanto ad esprimere la fiducia che i pochi cenni surriferiti inveglieranno i lettori, che si occupano

di cosa giuridiche, ad avere satt'occhio tatto il

pregevole lavoro.

L'onor. Maocini, persuaso che ad un'opera di tanta importanza, quale è quella di dare all'Italia un codice penale unico, delhano concorrere, per dir così, tutte la forze vive della pazione, ha distrihnito questo volume contenento i verbali o gli emendamenti della Commissione da lui istituita a quanti damenti della Commissione da lui istituita a quanti nel nostro paese s'intoressano allo sorti della patrio legislozione. No lui inviato un sufficiente numero di esemplari alla magistratura, alle Università, ai Consigli degli avvocati, ed ai più insigni professori e scrittori di coso penali, così italiani che stranieri, ed la chiesto a tutti di esaminare il lavoro e di fornirgli le opportune osservazioni.

Ha poi avuto un pensiero nuovo, quanto felico, ed è stato quello di richiedere su questo progetto anche l'avviso delle Accadomie di medicina, e doi anone l'avviso tolle Accademie in medicina, e doi più illustri Psichiatri, che sieno in Italia e fuori. Tutti sanno i grandi progressi che oggi ha fatto questa parte della medicina che si occupa delle malattie mentali. Una cletta sobiera di dotti pro-fessori ha esaminate per ogni lato e profondamento studiate le midiformi manifestazioni che presentano stomate le mitterrai mamestazioni che presentato di lo affezioni del cervolto unano. Non è mancato chi abbia creduto persino di poter affernare che molti rinchiusi negli ergastoli, arrebbero dovuto invece esser curati nei manicomiii. Ora è dobito del logi-sintore di circondarsi del concerso e dei huni dei culturi di questo speciale rumo della modicina legale, perchè nelle difficili questioni delle impotabilità, o nello stato di monte dei colpevoli, non si ometto di tenere in adeguata consideraziono gli ultimi pro-nunziati della scienza e i suggerimenti che per av-ventura potessoro fornire gli eminenti conoscitori di coteste dottrine.

#### PER GLI IMPIEGATI

Largue promesse con lo attender corto . . fu detto dai diarii consorteschi, lorquando noi facevamo sperare miglior sorte ai funzionarii facevamo sperare miglior sorte ai dello Stato. La è una manovra elettorate, soggiungevano que' diarii... e noi fermi nel credere alle promesse del Ministero di Sinistra.

nistra.

Or già si anuuncia che l'ou. Depretis, memore della Legge 7 luglio del corrente anno, abbia nel bilancio tenuto conto dell'obbligo assunto di migliorare la condizione oconomica dogli impiegati. Dunque, com'era stato promesso, pel 1 gennajo 1877 saranuo fissati gli aumenti agli stipendi eziandio pei funzionarii delle Pruvincie, e ne sentiranno qualche vantaggio (compatibile con le condizioni finanziario) specialmente gli impiegati delle infime categorie.

Intanto con R Decreto, che pur sarà attitatatto con it becreto, one pur sara atti-vato coi i gennajo prossimo, si è provveduto a corti compensi per gli impiegati in caso di trasferta, tenuto conto (il che nou era in pas-sato) di tutti i chilometri di viaggio. Ognuno sato) di tutti i critometri di viaggio. Ognuno sa come il traslocamento degli impiegati, ed in ispecie se carichi di famiglia, fosse per essi un gravissimo danno economico; e se i trasferimenti avvenivano di frequente, erano per l'implegato una tempesta secca. Del che i spessi lamenti, e sempre vani, verso la ces-sata Amministrazione.

Col citato Decreto si è provveduto, ripetiamo, Col citato Decreto si è provveduto, ripetiamo, in più larga misura ai compensi di viaggio. Quindi, almeno per questa parte, i lamenti cesseranno. Il Decreto, diviso in undici articoli, ci sombra informato ai principi di equità, ed in esso si è tenuto conto della famiglia dell'impiagato e non si sono dimenticate le speciali strettezze degli agenti del basso servizio. E se noi non abbiamo soti occhio i dati raffeguto del passato sistema cal propre samo certi che il nuovo ha di molto miglio-rato le condizioni del vecchio.

Ma questo non è se non

Ma questo non è se non un principio. Di mano in mano che si addotteranno le riforme amministrative e fluanziarie, la sorte degli impiegati andrà migliorando. E noi ripetiamo quanto dicemmo altra volta, che cioè il Ministero avrà riguardo ai diritti aquisiti degli stero avea riguardo al arritti nomisti degli impiegati co' loro servigi, che non si getterà sul lastrico nessuno, che solo quaudo sorgesse l'opportunità si collocheranno a riposo od in aspettativa i funzionari pubblici.

Certo è che per qualche anno la carriera degli impieghi verrà preclusa agli aspiranti.

Ma cut cut, o seguitare poll'antico enderge.

Ma, aut aut, o seguitare nell'antico andazzo ovvero tener codesta regola. Ed a conti fatti. non sarà un gran male, se certa gente non troverà più facile pascolo ne' bilanci dello

### BIBLIOGRAFIA FRIULANA.

Il Contudinello dell'amico signor G. F. Det Torre è venuto anche quest'anno ad avvisarmi che siame prossimi alPanao nuovo.

Uravo signor Del Torre! Da ventidue anni ha

prosenti all'anno movo.

Ilravo signor Del Torret Da ventidue anni ha
impreso la pubblicazione dei Lunavio per la gioventi
appicola, prima in linguo frittana (e ciò per aprirsi
la via più facile all'intelligenza de' suoi fettori),
poi nella lingua nazionale. È quel lunario ebbi sempre una scopa henesica, cioè di combattere pregiudizi, di dare qualche utilo cognizione tornica,

di ricordare le storie della Patria, di eccitare al lavoro, ollo previdenza, al risparmio. Bravo signor Dol Torre.

V'hanno libriccini, la cui compilazione è da ap-Vianno noriccial, la cia computatione e da appellarsi un'apera buona. E fra questi nongo volonitori il Contathiacho che, sebbeno soritto a Romans sull'Isonzo, è friulano e conosciutissimo anche fra noi. Quindi le ne La ringrazio signor Del Torre a none de' nostri villici, e mi angune di saperta ve-geto e lieto per anni e anni. Un galantuomo quale Ella o, merita di avero ancora molto tempo da-vanti a se per giovare al suo paese.

ARISTARCO.

#### ELEZIONI COMMERCIALI.

Nel nostro numero di domenica noi abbiamo date un breve cenno per ricordare ai Letteri di questo Giornale come oggi (3 dicembre) hanno luogo in Frinti le elezioni commerciali. Se non che, accennando al fatto per dovere di cronachisti, non abbiamo voluto prendere l'iniziativa di candidature, o soltanto ci siamo limitati a chiedero che per una istituziono, la quale dipende dal Ministero del fomento, gli Elettori sappiano scegliero candidati progres-

Or nel Nuovo Friuli di giovedì troviamo una lista che corrisponde alle idee da noi annunciate; quindi, senza aggiungervi parola, la riportiamo da quel Giornale:

Mechler env. Carlo — figura tra i primi e più solecti commercianti ed industriali della provincia. Fondò vari opifici serioi; è uomo d'intelligenza positiva, fermo, indipenuomo d'intelligenza positiva, fermo, indipen-dente, ed autorevolissimo nelle materie commerciali. Non va tacinto che, durante il do-minio austriaco, il Kechier si rese assai utile alla causa nazionale. È un titolo, ed un bel titolo, di più perchè gli elettori gli diano il loro voto.

Gonano Gio. Batt. — di S. Daniele. Seconda ed ultima rielezione che proponiamo. Nell'industria del canape pochi seppero spingersi più innanzi di lui. Più volte fu consigliere provinciale pel mandamento di S. Daniele. Probo, intelligente, ha anche il merito di aver devuto emigrare, vittima di infinite persecuzioni austriache. Gonano Gio. Batt. - di S. Daniele. Se-

Brunich Antonio rappresenta l'iudustria serica: è oneste, intelligente, laborioso, e s'è dimostrato sempre fermo nel volere e nell'agire perchè tutte le forze vive ed utili del paese abbiano il loro pieno sviluppo. Fu soldato nelle guerre nazionali.

CcHa Agostino — è cape d'uso dei più importanti stabilimenti di conciapelli, una fra le primarie industrie della città. Negoziante attivo, uomo serio nel vero senso della frase, capeto ed ettimo pariette. ed ottimo patriotta.

Fadelli Nicolo -- di S. Vite. Nel comradelli Micolo — di S. vio. Rei com-mercio serico, seppe formarsi nu'invidiabile posizione ed una ragguardevole fortuna. Di tempra ferma, pronto alle deliberazioni come all'escenzione, di lui si può dire che deve tutto a sè stesso, o che ha saputo dimostrar la verità del motto: volere à potere. È sti-matissimo, ed in molle piazze commerciali, da Udine a Milano, la sua parola vale monota.

Mazzaroll G. B. - notissimo quale industriale in sete. È uomo apprezzato gene-ralmente per la sua enestà, attività, ed intel-ligenza. Calmo ma risoluto, nelle deliberazioni otrà portar il peso d'un voto pensato e com-

Mestroni Giovanni -- commercianis nseta, abile ed intraprendente. Le doti di onestà e d'intelligenza che lo distinguono lo fanne degue dei voti degli elettori commer-ciali che avranno in lui un ottimo rappresentante.

Piccoli Antonio - di Cividale. Distinto per senno ed onestă, eletto, sară utilissimo per spirito d'intraprendenza e competenza nelle materie commerciali.

Pontotti Ctovanni -- è a capo di uno fra i più cospicui stabilimenti chimico-farma-centici del Friuli e del Veneto. Merce la in-telligente sua direzione questo stabilimento trovasi all'altezza delle odierne esigenze scientifiche, per modo che sarebbe bello ornamento d'una città capitalo.

d'una citta capitalo.

Come aveva portato dal 1848 in poi, sui campi dolle patrio battaglie il tributo del suo sangue e delle suo sostauze, così, in oggi, il Pontotti porta nelle pacriche lotte di una industria umanitaria il tributo della sua operosità saggia ed intraprendente.

Vatri Offuto. — È conosciuto ed apprezzato como uno dei più enesti ed avveduti mediatori in sete - flotato di una coltura non comuno e di svegliatissima intelligenza, porterebbe noi consigli della Camera di Commercio un ricco corredo di utili o pratiche idee. Fu redattore di giornali commerciali, dopo di esser stato soldato delle patrie battaglie,

Un Corrispondente da Udine alla Gazzetta di Venezia di ieri lamenta l'andacia del Nuovo Priuli di aver proposto una lista radicale, e ai candidati commerciali sunnominati dà l'illustrissimo sor Corrispondente un voto di sliducia. Per lui sarebbe preferibile la riclezione di tatti i Consiglieri cossanti, perchè fecero le loro prove (?) e perchè sone Ditte note e di provata solidità acc. ecc. Cosiche pel sor Corrispondente sarebbe affatto inutile che si facessero l'elezioni commerciali, e tutto al più dovrebbesi sostituire i Membri della Camera quando da solidi passassero alla categoria dei falliti.

Noi per contrario crediamo che stia bene mutare anche i Consiglieri commorciali, lasejando in carica seltanto coloro cho davvero avossero fatto la prova di saper dare un buon consiglio. Ma Consiglieri neghittosi, incuranti, o timidi a sogno da non saper aprir bocca, o facili a prendere lucciole per lanterne, li lasciaressimo a casa. Quindi anche la Provincia (visto l'attacco del sor Corrispondente della Gazzetta) si unisce al Nuovo Friuli per raccomandare la nomina di Consiglieri che sappiano e vogliano consigliare.

#### ANEDDOTI E CURIOSITÀ

Hi corredo dello imporatrici e delle regine.

La regina Isabella di Spagna ha i più bei merfetti d'Europa. Ne ha per parecchi milioni, e i suoi
merletti sono degni di figurare ia un Musca indinstriale. Ne ha di tutti i paesi, di tutte le specie e
di tutti i tempi, tutti perfettissimi come lavoro e di
una ricchezza infinita. V'ha fra gli altri un vestito;
controlla de lavoro il cui valoro, sono concolle d'Alvoro il cui valoro, sono conpoint d'Alenceu il cui valore sorpassa i contomila franchi; dei pizzi di guarnizione in vicux points

franchi; dei pizzi ui guornamento de la productione dei cascenir dell' ladio dalla regina Vittoria d'Inghilterra, ora Imperatrice delle Indie, la toria d'inghillerra, ora imperatrice delle Indie, la quale non è stimata meno di ciaque milioni. Sua Maestà possicio degli scialti delle Indie ai quali è consacrato il lavoro di più di vent'anni, e che a qualinquo più lavoloso prezzo nen si potrebbero rifare oggidi, gli operai d'oggigiorno avendo perduto il segreto di una arto consimile; non parlo poi di certi sciali tossuti con fill di finissimo oro e ove i ricami sono oruati di perle e di diamanti. È curioso però di comparare questo richezze colla semplicità dei vestire della regina-imperatrice, la quale plicità del vestire della regina-imperatrice, la quale dope la morte del principe Alberto, in quindici anni solamente, ha potuto economizzare sulle speso del sno vestire la bagatella di centi milioni ch'essa consecra alla fondazione e si mantenimento di un espedale. I più bei smeraldi che si siano mai visti appartengono all'imperatrice Elisabetta d'Austria, apparengono au imperatnee Elisabetta d'Austria, come pure la più rara, la più ricca, e la più perfetta collezione di rubini sono la proprietà della granduchessa di Sassonia Weimar, nipotina di Paolo 1°, imperatore di Bussia

granduchessa di Sassonia menuat, importua di l'asso.
1º, imperatore di Russia.
Le turchine e le perlo senza rivali sono Pappa-naggio della famiglia imperiale di Russia, come i zafiri preziosissimi sono pure tesaro della casa d'In-

Un obreo di spirito. — Un signore russo - generale di certo — prende in prestite cinque dila rubli da un ebreo e gli rilascia una cambiale. Alla scadenza l'israelita si presenta. — Non le denaro, dice il generale.

- Non no ...

   Ma, principo...

   Non ho denar bo denaro
- Sono un povero padre di famiglia.
- Niente.
  Ma signore, la cambiale è scaduta.
- Sei un seccatore.
- L'ebreo insiste, il russo estrae un revolver.
- Dovo & la cambiale ? grida. Eccola, risponde l'altro tremando.
- Ebbene strappala... così. Adesso mangiane i pezzi, altrimenti ti brucio le cervella.
- israelita obbedisce e se ne va a raccontare a sua moglie la dolorosa avventura.
- La donna lo regala dei titoli di vecchio, vite ed

L'Indomani il principe gl'invia il denaro con una gratificazione di cinquecento rubli.

— Che buen principe i esciama l'ebreo. Scorso qualche tempo, il generale gli chiade altri cinque mila cubli, pregandolo di portare egli stesso

- la cambiate.

  L'israelita giunge col denaro.

  Questa è la somma discontrato.
  - Questa è la somma, dice al generale. Bene: e la cambiale?
- Eccola, principe. E gli mostra una fetta di pamperato.

#### AND SOME PROPERTY. MARAVIGLIE DEL PROGRESSO.

Macchina parlante. - Leggiamo nell'Indepen-

Una macchina parlante (speech machine) si trova in questo momenta a Bruxelles, inventore ne è il professore Taber. Il primo che abbia avuto l'idea

dolla macchina parlante, dopo Moliér che ce no ba dato tutti i principii nel Bourgeois gentilhommo, è un professore francese; ma non vi é riusoite. Il si-gnor Talier lavorò da vent'anni al perfezionamento della sua macchina, cd è arrivato ad ottenore risul-

La mocchina ha tro organi essenziali, il polmone, un mantice mosso da una lova per mozzo del piede, la layinge che non ha che una membrana mentre noi ne abbiamo due, a la hocca che è enorme e con una lingua in proporzione. La persona che la parlare la macchina, appoggia la dita sopra 14 leve che portano ciascuno ii segno d'una lettera. Dalla combinazione di queste leve due a due si ottengono

vinenti che la la lingua per produnciare i differenti suoni, e cercano d'imitare questo movimento cho a motivo della grandezza dell'organo sono facili ad

#### FATTI VARII

Il testamento del Cardinale Antonelli. -Il testamento del Cardinale Amonenti. —
Finalmento il testamento del Cardinale Antonelli
ò vennto alla luce. È stato depositato presso l'ufficio notarile in piazza di S. Claudio.

Il Cardinale ha fasciato tutta la sua fortuna colossale ai tre suoi fratelli, dividendo in tre parti

uguali.

Ha lasciato quindi moltissimi legati a tutti i suoi parenti, non dimenticando nessuno dei suoi ainoti ed i famigliari.

apou ed i taniguari.

Le collezioni di gemme, pietre preziose ed ori,
te antichità, i anobili di progle, i quadri d'antori
classici, le argenterie, le sculture i medaglieri ecc.
fiano parte della fortuna che dovrà essere divisa

fra i signori Gregorio, Angelo e Luigi Antonelli. La somma alla quale potrà ascendere la fortuna del defunto Cardinalo non si può esattamente determinare, atteso il valore relativo delle suddette collezioni ed il prezzo d'affezione che potrebbero meritare. Pur nonestante diciamo che essa ascende parecelii milioni. I legati at

legati che si riferiscono ai nipoti sono di cinque,

sette e discimila lire.

Al Papa ha lasciato un crocefisso di lapislazzuli e d'avorio che non potrà valere più di duo mila lire. Il Cardinale ha descritto questo dono in tutte

parti più minute. Il testamento termina con una dichiarazione teressantissima per la storia. In essa il Cardinale teressantesina por la scora. In essa il Cardinore invoca il perdono di tutti i suoi nemici; procura di giustificarsi dello colpe che gli sono state attribuite. Assicura che tutto quello cho egli ha fatto, l' ha fatto per il bene e la glorio della Santa Romana Chiesa, e confida nel giudizio imparziale dolla storia.

Porti Cinesi. — Si ritione imminente l'apertura alle navi mercantili estere di tre attri porti della Ciua, che sarebbero quelli di Ichang, di Webu o

Nuovo tunnel sotto il Tamigi. — In Inghiltera fu già sottoscritto il capitale necessario per costrurro un nuovo tunnel sotto il Tamigi, a Woolwich, presso Londra. Questo tunnel sarà assai largo perchè sul marciapiede laterale possono passeggiave in fila cinque persone.

#### CORRISPONDENZE DAI DISTRETTI.

Una lettera da Pordenone ci conferma la natizia da noi letta nel Nuovo Friuli, cioè che l'elezione dell'on, conto Papadopoli sia contestata. In essa dell'on. coulo Papadopoli sta confestata. In essa lettera si additano quattro cause di contestaziono; ma una di esse assai materiale, e non suggetta ad influenza di Partiti, si è quella di circa una ven-tina di schede che recano il nomo dell'Onorovole fraințeso e sonza tuttu la sue sillale; così ad e-sempio, Popoli, Pulapoti, Papoli ccc. E ciò mentre pel solo mutamento di Gatvani in Catrani qualche scheda pon venne ritenuta lungua, usandosi dallo per soro mutamento di Catrani in Catrani qualche scheda non venne ritenuta buona, usandosi dallo stesso Seggio due modi diversi d'interpretazione. Dunque qual conseguenza di clò potrebbe essere il ballottaggio.

#### COSE DELLA CITTÀ

Il nostro Prefetto comm. Pasciotti è partito mercoledi per Firenzo, perchè chiamato da quel Tribu-nale qual testimonio nel dibattimonto già incomin-ciato il 1 dicembre nella querela sporta dall'on, Nicotera Ministro dell'Interno contro la Gazzetta d'Italia pel titolo di tibello famoso.

È portito per Parma il Consigliere di Prefettura cav. Manfredi, Il suo ritorno tra noi o meno dipen-derà dalle circostanze di famiglia e dalle disposi-zioni, che in segulto all'istanze che gli venissero fatte, prenderà il Ministoro.

Un bel citratto ad oglio di Erminia Fuà-Pusinato sta esposto nella vetrina della cartoleria Barci in Via Cavour. Esso è lavoro dell'egregio pittore signor

Pansto Antonieli, ed è tale da onorare un artista di tanto merito. Ora non sarebbo beno cho quel ritratto, che ritrae al vive l'illustre donna beno-merita delle Lettere e dell'educazione delle glavinette, fosse acquistato da un qualcho Collegio o Educandato i B non serebbe esso un degno ornamento della Sala da ricovere nel Collegie Uccellis?

Mercatovocchio va ogni giorno più abbellendosi, come ben merito questo centro della nostra città. Intanto (emula del signor Marco Schönfeld) una Ditta torinose ha stabilito nella hottega sotto la casa Scala una hottiglieria ove si prendo ancho un Scala una hottiglieria ove si prendo bicohierino di biton *vermonti*, che apparecchia lo sto-maco alle funzioni necessarie perchè si pranzi con appottito. Poi, più in quà, attigno al negozio. Masciadri l'egregio signor Luigi Berletti ha aperto una nuova cartoleria, dove si trova eziandio un deposito di musica. Dunque del prograsso c'è; soltanto con-vieno raccomandare agli avventori che gli lacciano

Tentro Minerva. — Sabato, 25 novembre, il nestro concidadino Adriano Pontaleoni fu fatto segno alle più simpatiche ovazioni da un Pabblico numerosissimo accorso a rindirla nel 3º atto delamilerosissimo secorso a rindrio nel 3º atto del-l'Ernan. Dopo la grand'aria, egli dovetto più volte presentarsi al proscenio, chiamatori dagli insistenti a fragorosi applausi che il di lui canto avera pro-vocati. Fu presentato puro di una corona d'alloro per parte della Presidenza dell'Istituto filedramma-

per parte della Presidenza dell'Istituto filedrammatico. Anche la signora Gallizia cibie l'omaggio di
un mazza di fiori dalla stessa Presidenza.

I filodrammatici quindi cappresentarono Il regno
di Adelnida, conancelia, nelle sue difficoltà, sostenuta
con sufficiente bravura, specialmente dalla signora
Regioi e dai signori Ripari e Doretti.
Nell'intermezzo, fra il primo e il secondo atto,
il signor Pantaleoni canto con sentimento la romanza
Sopnai ... del M.º cav. Tessarin, accompaganto al
pianoforte dal signor Riva.

Domenica il teatro era affollatissimo. Dopo la
brittante commedia di F. A. Bon — L'importano a
l'Astratto — che diverti assai, si spensero i lumi per

PAstrutto — che diverti assai, si sponsero i lumi per dar luogo alla seconda parte dello spettacolo, ossia ai quadri dissolventi, i quali rinscirono a meraviglia: Si alternarono pacsaggi, di grandissimo effetto, con monumenti, statue e perfino coricature unimate (ohl) che ionalzarono il livello dell'ilarità nel Pubblico ilare per troversi cost al Intio. Quella sera poi avremo Gulduni a Udine.

titrait se è morte che è più di un unno. — Mortire L... Dorairo 7... Sognare forse? E chi la dice morte sogna davvero. Che se vuol persuadersono meglio, venga stassera con noi al teatre e gli faremo lucrar con mano... cieè, non propriomente toccare, ma piuttosto sentire. E sentirà infatti... toccare, ma piuttosto sentire. E sentirà infatti . . . ma non vogliamo dir nullo che cosa sentirà. Paghi il biglicto alla porta (so vuol ancho ne può prendere due, che già ce ne sarango d'avanzo) e stia attento. Il negromante Ullmann evecherà l'anima della buen'antina di Goldoni e settoponendolo di miovo a questo che chiamosi vita, ci farà vedere come anche il grand'uomo piegasse allo sevenere come anche il grand domo pregassa ano se-duzioni del gentil sesso e como norameno a lui abbia valso l'essore grande per sottrarsi a quelle spire fomminee, che dovunque e in ogni tempo feccio vittimo fra l'umana specie. L'essore corbellati da una costola d'Adamo ormai è cosa tanto universale, posa così inesoralide nel destini dell'uo-mo, che più che il riso desta compassione. Pra i tanti malanoi mandatici da Dominedio ci fu anche Che stavamo mai per dire? Poveri noi! Portunati noi che siamo fermati a tempo, che di-

restant de cue stata ferinat a tempo, che di-versamente le gentili lettrici ci avrebbero messo tanto di broncio, che Dio ce ne guardi! Ed ora appunto che stavano per animarle a non disertare il teatro questa sera! — St, veniteci, costoline carissime, venite a sentire come si diportavano anche le vestre antenate cogli nomini. E siccome è vezzo il ripetere che bisogna imitare gli antenai, cosi fatelo ancor voi, che per parte nostra vi assolviamo. Il male che ci arrocate è cordoglio somano, strazio immenso, tortura atroce, disperazione, dannazione. immenso, cortura acroec, insperazione, inimazione... ma in compenso ri è tanta voluttà che nessuno si sente l'animo tanto forte di respingera dal labbro il calice che gli offrite, quantunque sappia che in fondo contiene il veleno. Neppur Goldoni fo seppe

respuigne: ...

Veniteei ancor voi del sessa forte ed apprendorete, che in amore, come in altre cose, il mondo
è stazionario e che su per giù i nostri avi facevano

Come noi.

Venite tutti anche perchè la serata è a beneficio
del maestro del Filodrammatico, il quale è pure
l'antore del hozzetto storico che verà rappresontato. Il distinto autore e attore merita in vero tutta

tato. Il distinto autore e attore merita in verò tutta la simpatia e l'incoraggiamento dol nostro pubblico, che tante volte l'ebbe ad applatidire per cui . . . accorriamo tutti a festeggiarlo.

Oltre a foldani a Udine, avremo an'altra commodia movissima in tre atti dello stesso autore, daltitolo: Sa fossimo ricchi? — Che fareste voi sa foste ricchi? Se mai non lo saposte, andate a sentire l'amico. Illimente come la nuis.

ste ricchi? Se mai non lo sapeste, audate a sentire l'amico Ullmann come la pensi.

Biglietti d'ingresso, cent. 60, pei ragazzi e sot-l'ufficiali cent. 30, al loggiune cent. 30, sedic ri-serrate in platea e loggia superioro cent. 30, un palco lire 2.

Avv. Guglielmo Puppati Direttore Emerico Morandini Amministratore Luigi Montico Gerente responsabile.

#### INSERZIONI $\operatorname{E-D}$ ANNUNZJ

FARMACIA IN MERCATOVECCHIO

Arrivo quotidiano di Aque di Pejo, Recoaro, Raineriane, S. Caterina e Vichy. Deposito pel preparato dei bagni salsi del Fracchia di Treviso.

Siroppo di Bifosfolattato di calce preparato nel proprio laboratorio, e giudicato il migliore fra i preparati di questa base.

Siroppo di Tamarindo pure del laboratorio.

Farinala igienica alimentare del dott. Delabarre pei bambini, pei convalescenti, per le persone deboli ed avanzate in età.

Oggetti in gomma, cinte della primarie fabbriche, nonchè della propria.

Olii di Merluzzo ritirati all'origine dalla Ditta stessa.

Estratto carne di Liebig.

FARMACIA IN VIA GRAZZANO CONDOTTA DA

## DE CANDIDO

VINO CHINA — CHINA — FERRUGINOSO.

Rimedio officacissimo nelle clorosi, nelle difficoltà dei mestrui, nella differite, nella ra-chitide nel dissesti nervosi ed in tutte le malattie provenienti da povertà di sangue, sia per

Tonico, corroborante, utilissimo nell'inappetenze e languori di stomaco.

Prezzo It. L. 1.00 la bottiglia.

## FASSER

#### Preminto Siabilimento Meccanico

UDINE Via della Prefettura nº 5.

FILANDE À VAPORE secondo gl'ultimi sistemi teorici e pratici. POMPE PER GLI INCENDI. perfezionate sec

POMPE a divorsi sistemi per innulzamento d'acqua. TRASMISSIONI.

PARAPRESONE A PREZZI LIMITATISSIME.

TORCHI PER IL VINO.

CAUDAIE A VAPORE di dississississioni n grandezzo.

MOTRICI A VAPORE.

"TORRINE PER MOTRICI SISTEMA JONVAL.

FONDERIA METALLI OTTONE E BRONZ Lavoranzie in ferro per Ponti, Tettoje, Mobilie e genori diversi.

MECCANICO DENTISTA - Via Merceria N. 5.

Avvisa che tiene in casa un laboratorio in Via del Giglio N. 8. comodo d'ogni persona.

Rimette denti minerali d'ogni colore e figura con ligatura in

Rimette denti minerali d'ogni colore e figura con ligatura in cro come pure a perno ad uso Americano, fa dentiere in oro e coll'utimo sistema vulganizzate in Cauciù e smalto. Si presta a fare estrazioni di denti e radici.

Ottura i deuti che sono bucati con metalio Catmium in oro ed in ciciento bianco, pulisce i denti dal tartaro e calce che guastano e spogliano le genglivo che per trascuratezza perdono il loro appoggio. A chiamata si porta a domicilio. Inoltro, tiene un copioso assortimento di polveri dentifrici, pasta corallo e piccole bottiglie d'acqua anaterina, il tutto a modicissimi prezzi.

#### VILLA NELLA dell'avv. GIOVANNI B dott. MORE'

fuori porta Grazzano

DEPOSITO di Cemento a rapida presa — Cemento a lenta presa — Cemento artificiale uso Portland — Calce di Palazzolo della Società Rationa di Bergamo — Gesso per lagrasso, essia Scalola di Carnia e di Moggio — Gesso di presa per costruzione e getti — Idrofugo impermondile per spalmatura di terrazzo e per impedire che l'umidità e la salsodine penetrino e si differance in muni — Sabbia di marc, essia arona da Ravenna — Lastre, Tavoli, Riocchi, Quadrella ed altri marmi di Missa Carrara.

FABBRICA in Cemento naturale ed artificiale di Tubi d'ogni diametro per condotte d'acqua, da latrina e da grondaja — Mattoni e Prismi di diverse forme e dimensioni — Pianelle per pavimenti a mosaico ed a pressione di varii colori e disegni — Vasche da bagno ed Orci — Gradini — Oggetti architettonici e di decorazione, come: Stipiti, Colonne, Capitelli, Fregi, Cornici, Merlatore, Vasi, Statue, Grappi per getti di fontane, ed altro a richiesta dei Committenti.

SI ASSUMONO costruzioni in muratura dementizia di Ponti, Acquedotti, Fogne, Chiaviche, Vasche, Ghiacciajo, Bacini, Pavimenti e Scale monoliti, ecc. ecc.

#### Recapito in Udine, via Mercatovecchio N. 27.

Nel Laboratorio si vendono e fabbricano gli oggetti indicati nella seguente

#### TABELLA

|                                                                                                                                                                                                                            |                  |                          |                                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| t                                                                                                                                                                                                                          |                  | PRRZZO                   |                                                                 |                                 | PREZZO    |
| A                                                                                                                                                                                                                          | UNITÀ DI MISCRA  |                          |                                                                 | ARDEIM IQ KTIKD                 |           |
|                                                                                                                                                                                                                            |                  | Lire C.                  |                                                                 |                                 | Liro   C. |
| A .                                                                                                                                                                                                                        |                  |                          |                                                                 |                                 | -         |
| A                                                                                                                                                                                                                          |                  | الماما                   |                                                                 | 1                               | مماء      |
| Cemento a rapida presa                                                                                                                                                                                                     | al quintale      | 5 80<br>4 50             | Tabi per grondaje                                               | al metro linearo                | 1 30      |
| Cemento a lenta presa o caice idraulica                                                                                                                                                                                    | " >>             | 4 50 ]                   | Tubi per grondaje                                               | ,                               | 220       |
| Cemento artificiale uso Portland                                                                                                                                                                                           | »                | 11 4                     | Merlatura di muretti di cinta                                   | » .                             | 4         |
| Calce idraulica di Palazzolo                                                                                                                                                                                               | - 1              | 450 4                    | Balaustre per chiosa, pergoli a trafori quadri ad una faccia .  | 4                               | 18—       |
| Care in autos di Pinassoio                                                                                                                                                                                                 |                  |                          | dette con colombine a due faccie.                               |                                 | 22        |
| Agli Acquirenti non provveduti di recipiente proprio viene consognato il Cemento in Saccii, verso il deposito di L. 150 per ogni Sacco, da rimborsarsi alla restituzione entro otto giorni in huon stato dei Sacchi vunti. |                  | 1. 1                     | dette a trafori quadri »                                        |                                 | 24—       |
| manto in Succin, verso it deposite ut b. 100 per ogni Succi, ut rindorsum                                                                                                                                                  |                  |                          | delte » gotici ad una faccia .                                  | , ,                             | 28        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                  |                          |                                                                 | »                               | 32        |
| Gesso d'ingrasso essia Scajola di Carnia                                                                                                                                                                                   | »                | 400                      | dotte » » a due faccie                                          | ,                               | 04        |
| detto Scajola di Moggio                                                                                                                                                                                                    | >>               | 4 20                     | Stipiti con semplice listetto e rimesso di centimetri 18 × 18   |                                 | 000       |
| Gesso di presa di la qualità                                                                                                                                                                                               | »                | 15                       | luughi fino a metri 2.20 .                                      | »                               | 350       |
| detto 2" »                                                                                                                                                                                                                 | >>               | 11] !                    | detti corniciati » » » 2.20 .                                   | 35                              | 425       |
| detto 3 *                                                                                                                                                                                                                  | >>               | 8 - 1                    | detti » e battuti a martellina » » 2.20 .                       | »                               | 5         |
| Idrofugo impermeabilo                                                                                                                                                                                                      | , » ·            | 55 '                     | Soglie di fluestra con gocciole lunghe » » 1.55 .               | al pezzo                        | 11        |
| Sabbia di mare ossia arena da Ravenna                                                                                                                                                                                      | 8                | 5 1                      | Cornici di finestra con fregio e mensole » » 1.70 .             | »                               | 20 -      |
| Pianelle a mosaico quadro da metri 0.315 por lato bianche,                                                                                                                                                                 | ı "              | 1 1                      | dette semplici » » » 1.60 .                                     | *                               | 15-       |
| nere, resso e gialle                                                                                                                                                                                                       | al metro quad.   | 625                      | Soglie e architravi corniciati e zancati per vani larghi » 1.05 | ,                               | 10-       |
|                                                                                                                                                                                                                            | at metro quad.   | 6 25  <br>6 25  <br>5 75 | Tayolo rotondo a mosaico con piedestallo                        |                                 | 28-       |
|                                                                                                                                                                                                                            | , ,              | 5.75                     | Sedile da giardino (tronco d'albero)                            | "                               | Al-       |
| l dette a pres iden                                                                                                                                                                                                        | >>               | 575                      | Seans as giarano (tronco d'amero)                               |                                 | 20 -      |
| dette osagone » 0.24 idem                                                                                                                                                                                                  | χ,               |                          | Vaso grando a qualtro bassorilievi                              | "                               | 22-       |
| dette » » 0.24 cosidette a mandorla.                                                                                                                                                                                       | , »              | 650                      | detto ornato a mascheroni                                       | ٧ .                             | 7.5       |
| detto quadro » 0.25 a scacchi                                                                                                                                                                                              | >>               | 650                      | detto a forma schiacciata                                       | D .                             | 101-      |
| dette » 0.25 a rosa o stella                                                                                                                                                                                               | >>               | 7 - !                    | detto a cesta                                                   | »                               | J 51      |
| dette » 0.25 a rosa gotica                                                                                                                                                                                                 | 29               | 7                        | detto a cassetta                                                | »                               | 3         |
| delto > 0.25 a rosa ottagona                                                                                                                                                                                               | ) »              | 750 3                    | detto rotondo scanellato                                        | »                               | 1 3 -     |
| dette » 0.315 a rosa gotica                                                                                                                                                                                                | >>               | 750                      | Testa da leone per becca di fontana                             | •                               | 6-        |
| dette » 0.315 a rosa ottagona                                                                                                                                                                                              | a a              | 8-                       | Sigillo di vasca da latrina                                     | » ·                             | 8 -       |
| Fascie a mosaico di diverso dimens. bianche, nere, rosse e gialle.                                                                                                                                                         | , ,              | 025                      | Getto da fontana con bambino grando                             |                                 | 40        |
|                                                                                                                                                                                                                            |                  | 375                      | detto piccolo                                                   | 1 %                             | 20-       |
| Pianelle a pressione sistema Coignet                                                                                                                                                                                       |                  | 450                      | Statue dell'altezza di metri 1.15 rappresentanti le 4 stagioni  | ,                               | 35_       |
| Payimentazioni monoliti per passaggi pedonali                                                                                                                                                                              | , »              | 550                      | dette » 1.50 » un Castaldo                                      |                                 | 1 "       |
| detto per passaggi con ruotabili                                                                                                                                                                                           | »                |                          |                                                                 | 1 .                             | 50        |
| Tagole piane ad embrici                                                                                                                                                                                                    | *                | 260                      | ed una Castalda alla foggia di Mandriari                        | , ,                             | 30        |
| dette a doppia curvatura                                                                                                                                                                                                   | "                | 3 - 7                    | Vasche per abbeveratoj di animali e per filando della capa-     |                                 |           |
| Cornicione semplice dell'altezza ed aggetto di metri 0.46                                                                                                                                                                  | al metro lineare | 8 - 1                    | cità dai 4 ai 5 ettolitri                                       | ,                               | 52-       |
| detto a dentelli » 0.46                                                                                                                                                                                                    | »                | 9 - 1                    | dette dai 3 ettolitri incirca                                   | »                               | 40        |
| detto a modiglioni » 0.48                                                                                                                                                                                                  | » ·              | 15 !                     | dette grandi da bagno                                           | *                               | 40 -      |

NB- Si costruiscono tubi a prozzi da convenirsi a seconda del diametro. — Si assume la costruzione di pianelle da pavimenti ed anche di Siatue a reedelli varj. — I suddetti prezzi valgone pella merce e pei materiali posti al Deposito e Laboratorio. — Pei lavori che fossere da eseguire fuori del Laboratorio si stabiliranno i prezzi a seconda della lontanauza e della maggiore o minore difficoltà di procurarsi la ghiaja e la sabbia pura. — Per lavori di grande importanza si potrà devenire ad una riduzione nei prezzi suaccennati.